# azzetta Ferrarese

FOGLIO DEFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI. INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

# SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI ECCETTUATI I FESTIVI

Prezzo d'Associazione (pagabile anticipatamente

Per FERRARA all'Ufficio o a domic lio L. 21, 28 L. 10, 64 L. 5, 32 In Provincia e in tutto il Regno ... 24, 50 ... 12, 26 ... 6, 15
Per l'Estero si aggiungono le maggiori spese postall, Un numero separato Centesimi 10.

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricerono che affrancate. Se la disdetta un è fatta 20 giornal prima della scadenta s'intende prorogata l'associazione. Le inserzioni si ricerono a Cent. 20 la linea, e gli Annuazi Cent. 15 per linea. L'Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 404.

#### LA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLE STUDY

#### IL COLLEGIO CONVITTO ED IL MERCATO COPERTO

Ferrara 25 febbraio 1868.

La libera Università degli studi, il Collegio Convitto, ed il Mercato coperto, sono tre argomenti vitali per Ferrara, i due primi d'interesse Provinciale, quantunque quel Consiglio in quanto alla Università abbia mostrato di non essere di questo avviso, l' ultimo d' interesse tutto locale della Città e Comune. La libera Università condannata a subire la crisi economica che gliene deriverà dalla risoluzione del Consiglio Provinciale, il quale dopo il corrente anno 1868, non vorrà più soccorerla col sussidio di lire 40.000. ha pure trovata una garanzia per la sua esistenza nella risoluzione del Consiglio Comunale, il quale nominava una Commissione di persone intelligentissime per proporre i mezzi opportuni e convenienti onde mantenere quel patrio cospicuo Instituto, salva e riservata nel Comune ogni azione e ragione rispetto alle conseguenze economiche che potrebbero derivarne dalla risoluzione del Consiglio Provinciale, E ci lusinghiamo che dietro il rapporto che sarà per presentare la lodata Commissione. sussisterà la nostra Università, dalla quale tanti nostri Concittadini, fra cui anche qualche oppositore, ebbero ogni bene, e per essa giunsero a conseguire una posizione sociale onorifica, e lucrosa; e sussisterà per attestare che da chi è preposto alla cosa pubblica non si vuole disperso tra di noi il germe del sapere civile nè si vuole dare argomento ai posteri di querelarsi di una vandalica demolizione, la quale non apporterebbe la sperata economia, mentre accerterebbe l'ignoranza e l'abbandono dei buoni studi.

Il Collegio Convitto è, può dirsi, fra noi una comune aspirazione. Quando si pensa che parecchie decine di giovani ferraresi i quali potrebbero bastare per tenere in vita in Ferrara un Collegio Convitto, ora popolano altri Collegi in altre Città, si è tentati a credere che noi vogliamo isolarci da quel principio di vita rigogliosa, e di amore del progresso, che anima non che tutti i centri più popolati , gli angoli più remoti dell'Italia. Ora noi crediamo però che l'animo possa aprirsi a fondate speranze, dappoichè l'amministrazione del fondo per il culto. cui erasi indirizzata analoga istanza dal Comune, ha dichiarato di cedere un locale monastico adattatissimo, quale è quello detto delle missioni, già altra volta, sotto il primo Regno d'Italia, messo ad uso di un Collegio Convitto, che salì in grande rinomanza. Per cui non rimane altro, per attuare questa instituzione i cui vantaggi saranno infiniti, che le due Amministrazioni Provinciale e Comunale si diano la mano, e concordemente avvisino ai mezzi necessari per farla presto nascere e prosperare.

Il Mercato coperto, con vendita anche del pesce, è oggetto antico come è antico il bisogno che fra noi si manifesta di avere un luogo per convenienza e decoro adattato, ove concentrare il commercio di molti commestibili, e specialmente del pesce, e per togliere una buona volta quel porcaío, che si chiama l' attuale Pescheria, motivo di giusti lamenti e di imprecazioni per chi è costretto ad accedervi. Sono già note le diverse vedute manifestatesi in seno al Consiglio Comunale, per fissare l' area più conveniente ove erigervi la fabbrica che abbia a servire al detto Mercato, Ed è noto come il Consiglio stesso, nella sua Tornata del 14 p. p. Decembre, abbia risoluto di preferire l' area proposta dalla Giunta, dove cioè presentemente esiste la fabbrica conosciuta col nome di Beccaria vecchia, od Arsenale. Ma un nuovo ostacolo si frappone, nella risoluzione presa dall' assemblea degli azionisti della Cassa di risparmio, la quale non ammette la indicata area; per cui non concorrerà più colle L. 100,000. Ed è pur noto come il Consiglio Comunale, in seguito a tale risoluzione dell' Assemblea degli azionisti, sia venuto nella determinazione di svincolarsi dalla Cassa di risparmio, e di fare da se. Ora allo stato delle cose non sappiamo che cosa potrà risultarne.

Certo è che la Cassa di Risparmio ha un obbligo da soddisfare in faccia al paese, e tale obbligo è abbastanza chiaro in forza di un articolo del suo Statuto.

Certo è che il bisogno in Ferrara di una Pescheria, e anche di un Mercato coperto, non ha più duopo di dimostrazione. L'attuale Pescheria, che come abbiamo detto più sopra è un vero porcaio, non ha più ragione di essere, di fronte ai progressi dell'attuale civiltà che si vuole pure per la forza dei tempi porre in evidenza dovunque. Bisogna recarsi il venerdi e il sabato in quel viottolo fangoso, e venirne via inzaccherati fino agli occhi, bisogna andare a ricevervi gli urtoni, e le gomitate nei fianchi e nel petto, per invocare con tutta l'anima che sia riparato ad un simile disordine. Vedremo che cosa farà per conto proprio la Cassa di risparmio, e che cosa farà il Comune per un oggetto così vitale e indispensabile per la nostra Città. Veniamo ora in cognizione che il Sig. Cav. Santini Consigliere ha presentato un suo progetto, il quale è stato appoggiato dall' intero Consiglio Comunale per la esecuzione di diverse onere di interesse pubblico, e che potranno anche servire di pubblico decoro, fra le quali è pure contemplato il mercato coperto.

Ci riserviamo di tenere parola di un tale progetto, che è ora allo stu-

# Documenti governativi

Il ministro della marina in data del 13 febbraio 1868 ha diretto alle capitanerie di porto e alle Camere di com-mercio ed arti nei centri marittimi del regno la seguente circolare intor-

no all'apertura di porti giapponesi: In conseguenza di trattati e della recente convenzione conchiusa fra il Giappone ed i Governi d'Europa, col 1 gennaio del corrente anno avrebbero dovuto aprirsi al commercio estero le città di Jeddo ed Osaca, il porto di Kiogo, ed un altro, da determinarsi, sulla costa occidentale.

Ora, in base ad un accordo testè passato fra i Ministeri delle potenze

europee ed il Governo giapponese, si è scietto Niegata come porto della co-sta occidentale; però, attese le diffi-coltà d'ancoraggio che presenta la sua rada, si è convenuto che le navi estere potranno invece ancorare nel porto di Ebisu-Minato, presso la vicina isola di Sado. E poichè i preparativi sia di questo che dello stabilimento o quartiere europeo in Jeddo uon sono ancora terminati, l'apertura del porto Niegata e dell'altro nella detta città di Jeddo rimarrà differita sino al l aprilo prossimo vonturo, senza però elie nulla sia innovato interno all' apertura del porte di Kiogo e della cità di Osaca, che avrebba dovuto vorill-carsi col prime genuaio.

Tali notizie si portano a conoscenza delle capitanerie di porto e delle Camere di commercio ed arti nei contri marittimi del regno, affinchè ne sia procurata la diffusione fra i naviganti le classi addette al commercio ma-

rittimo.

### ESPOSIZIONI INDUSTRIALI

Un mezzo che noi crediamo utilissimo per avvicinare i varii prodotti industriali d'Italia per farli dapprima conoscere, e poscia associare per modo da spingerli sulla giusta via affine di resistere alla concorrenza estera, è senza dubbio quello che ci viene indiente dalle esposizioni, se uon permanenti, almeno fisso in una o due stagioni dell'anno,

Ma perchè questa bisogno dell'esposia universalmento sentito, dai produttori come dai consumatori, conviene che dessi sieno radunati alle fiere ed ai grandi mercati.

Ciò posto; è vorità incontravertibile, che appartenendo noi ad una nazione, che, contrariamente alla francese, millantatrice del grande e dell'accontramento, si compiace del piecolo, del suddiviso, e del massimo decentramento ed isolamento anche nelle industrie, non desisteremo mai dal propugnare le istituzioni delle fiere o delle esposizioni, non come fine per migliorare le nostre industrie, ma come mezzo per associarle e quin-di renderle possibili a resistere contro la naturale importazione dall'estero. Associate i prodotti industriali del paese; associateli nel loro svolgimento e perfezionamento; associateli nelle esposizioni e nelle offerte al consumatore, e questa sarà la vera lega parifica contro l'importazione dei dotti che ci vengono di Francia e di Germania

Il Generale La Marmora nella sua ruvida, ma veridica lettera, quando ha parlato dello smanie da cui sono travagliati gli Italiani, dimenticò di accennaro una che forse è la più fatale alla nostra prosperità e ricchezza nazionale, voglio dire la smania dell' individualità, che consiste nell'istinto che ha ogni Italiano, animato da spirito d'iniziativa, di essere capo, primo, centro a sè; non monta che dietro lui sieno pochi individui incapaci di svolgere cose feconde, purchè pact in symmetre cose reconne, purché il promotore d'una nuova istituzione sía lui, non altri che lui il Direttore, il Presidente, il Caporione del novello consorzio in diciottesimo.

Mi spiego con un esempio. - Facciamo una corsa sino al Parlamento. Speriamo noi di trovarvi una destra. una sinistra, un centro solamente coi loro capi ed oratori designati che esprimano una forza ed un concetto?... Illusioni! Vi troveremo un terzo,

un quinto, un decimo partito, ognuno dei quali conta tre, quattro, sei capi, con nove, dieci, quindici oratori distinti

Che cosa significa questo fatto? Che negli Italiani prevale la smania della individualità, perchè ogni individuo vorrebbe costituire un tutto, un centro a sò,

E come è nella politica, così procede

nelle industrie.
Abbiamo nei in Balia una vasta associazione industriale che a sè chianzi tutti i manifatturieri della ponisola?... bardia appena sono conoscinto del Plemonts, A Monza vi sono manifatture che muovono concorrenza a quelle di Biella; tutte e due fanno mediocremente quando invece l'una si perfezionasso per una parte e l'altra in diversa maniera, senza punto rivale,:giarsi in ogni prodotto, si avrebbero ottime merci da entrambe.

Ma che audiamo noi tanto lonta-o"... Sollermiamoci in Torino e ve-

La Società della Lega pacifica, quella della l'abbricazione delle stoffe in seta e l'altra delle piccole industrie, e una quarta del Comitato industriale e l' Esposizione del cav. Borani, e la Società conperativa di produzione, e vari altri consorzii, tatti tendono di certo allo stesso scopo, ma infruttuosamento, perchè come le colonne del vapore non agglomerato svaniscono nell'a montre unite fanno camminare la va-poriera, così quegli sforzi isolati ca-dano nel vuoto e non giovano: quando all'incentro se cooperassero insieme, gran giovamento apporterebbero a questa nostra Torino che dall'asse ciazione soltanto deve attendersi più prospero e più florente avvenire.

(C. Cavour)

 Scrivono dalla baia d'Autley, 19 gennaio, all' Osservatore Triestino: Al capitano dell'esercito italiano, il quale fu qui mandato dal proprio Governo in qualità di suo corrispondente militare, è stato ricusato dal generale in capo Napier il permesso di andare al campo di Sonafeh sulle montagne, distanto 72 miglia, nell'interno del paese. Il pretesto di questa proibizione à la mancanza di viveri a Senafela. Gli ufficiali prussiani, mandati dal loro Governo nella siessa qualità, sono partiti in onta di questa proibizione per le terre alte del Tigrè, per la strada del torrente Haddas, che va per il passo di Jekunda alla capitale Tigre . Axum . lasciando Senafeh alla sinistra. La loro intenzione sarebbe di innoltrarsi fino a Debra Tabor, capitale dell' imperatore Tendoro, Costui , secondo una lettera scritta da Magdala, il 23 dicembre, da Rassam al generale Merewether, è minacciato dall' esercito del Dadjazmatch di Scioa, il quale tenta di frapporsi fra Magdala e Debra Tabor, e così impadronirsi dei pri-gionieri. Il Dadjazmatch di Amara ha preso pure le armi e sta per attaccare Teodoro dal suo lato; così l'imperatore si trova circondato dalle truppe dei suoi ribelli governatori. Il Dadjazmatch di Tigrè si è sollevato anch' egli contro il suo sovrano; ed è venuto a visitare il generale Me-rewetter al suo campo di Senafet con 7000 seguaci armati. Si spacciò eziandio ch' egli avesse spedito un ambasciatore al generale in capo Napier, ma qui avvi errore; l'abissino di cui si tratta è venuto al campo di Mulkulto per offrire i suoi servigi al Napier, senza però essere acere ditato dal Dadjazmatch di Tigri Egli fu scolaro del definto dottore Wilson di Bombay, e parla benissimo l'inglese : 8 o 9 miglia della strada forrata sono ora finite; le macchine sono arrivate, o comincieranno esser poste in attività posdomani. »

#### MOBBE OF

FIRENZE - Sappiamo essere giunto notizie al Ministero della marina della nostra divisione navale nelle acque del Rio della Plata. La pirocorvetta Mugenta ha lasciato la rada di Montevidos il 2 gennaio, diretta per l'Ita-taila, ponendo fine al suo viaggio di circumnavigazione. Detto regio legno potes quindi trovarsi in Italia prima della fine del prossimo murzo. La Rosario di Santa Fè era scop

pica una rivoluzione, per cui, onde vienameglio proteggere i nostri connazionali durante avvenimenti che andavano prendendo serie proporzioni, la spedita culà da Montevideo la pirocannoniera Veloce a rinforzaro l'Ariita che già trovavasi in quelle acque. La guerra nel Paragnay non pre-

senta novità di importanza, e le forze d'ambo i lati sembrano paralizzate da impotenza e lassitudine.

La salule degli equipaggi tutti della nostra divisione navaie è buona.

- Per receate provvodimento del Governo di S. M. la regina di Spagna fu dichiarato femporaneamente e fino a unova disposizione senza effetto il regio decreto dello stesso Governo, sudditi suagmuoli che volevano recarsi nell' isola di Cuba, erano dispensati dali' obbligo di munirsi di passaporto.

(Guzz. Uff.) - Il ministero di agricoltura , industria e commercio ha interpellate le rappresentanze municipali in merito alle località che possono essere più gradite per tenervi nel corrente anno le esposizioni ippiche, come pure ai giorni nei quali si reputerebbe dai municipii più opportuno avesse luogo

l' esposizione stessa. - Il Comitato toscano pel monumento da crigersi a Montanara e Curtatone in meinoria dei morti nella patria battaglia del 29 maggio 1848 si è rivolto ai municio: rivolto ai municipi affinchè sottopongono al Consiglio Comunale la proposta di concorrerne all'erezione del monumento stesso

- La Gazzetta Officiale del 22, nella sua parte non officiale annunzia che, il 10 corrente, la Commissione incaricata di esaminare gli scritti dei concorrenti ai tre posti gratuiti della scuola archeologica di Pompei dopo avere esaminati gli scritti dei quattro concorrenti, in esecuzione di quanto è prescritto nell' art. 9 del regolamento del 5 febbraio 1867, il presidente avendo aperte le schede rimaste suggellate contenenti i nomi dei tre concorrenti approvati, ha proclamati vincitori del corso i signori;

Brizio Edeardo, di Torino; Cavalieri Enea, di Ferrara; Salvatore Dino Francesco, di Torre Annunziata, che furono i soli concorrenti che riportassero i voluti centocinquanta punti.

TORINO - Corre voce, serive il C. Carour, che il Governo intenderebbe domandare alla Camera facoltà ciali affine di poter operare più liberamente nel prevenire o arrestare tumulti, che alcuni arruffapopoli e

prezzolati sicarii dei Borbonidi e del brigantaggio avrebbero in animo di suscitare nelle provincie meridionali del Regno.

MILANO - É d'imminente pubblicazione a Milano un opuscolo politico dell' ex-ministro Stefano Jacini. Esse tratterà della politica italiana in quedue ultimi anni.

È inutile avvertire che sarà un opuscolo di melto interesse pel pubblice italiano.

(Gazz, d' Raha)

- A Milieno il duca di Migragno fu nd ossequiare l'ammiraglio Ferragut, salutando in Ini il vincitore di Mobile. L'ammiraglio dal canto suo ricordò con onore l'espagnazione di Borgoforte.

CUNEO - Ci consta in modo positivo, scrivo la Sentinella d'Ile 3/pi di Cunco del 22, che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia ha Ilrando il contratto con il Governo per la costruzione del tronco ferroviario da Cunco a Mondovi per Bastia, o che si obbligò di compire tale opera nel corso di due

NAPOLI - Il prof. Palmieri scrive dall' Osservatorio vesuviano:

« Il cono di erazione prende vigore due volte al giorno, ora più, ora meno. Icri sera muggiva più spesso è mandava coa frequenza i soliti brani di lava, che raffredati sono ora scorrictie molto leggiere e porose a differenza di quello de' primi giorni ch'e-rano litoidee e pesanti. La lava è anche un poco cresciuta e si mostra più costanti

Chi ha guardato il Vesuvio da Napoli nei corso della notte avrà credato che la lava fosse di molto aumentata, perchè la nuova corrente impedita dallo molto scorio dello lave antecedenti, si è versata da sopra della montagnola del 1858, esposta direttamente verso la nostra città, e quindi vede-vasi molto splendida. La maggiore persistenza che le lave mostrano da ieri fa che esse si spingono alquanto più innanzi. I curiosi continuano. »

ROMA - Leggesi nell' Opinione : Nelle provincio soggette alla Corte romana s' aggirano prezzolati agenti, che con mille modi sorprendono la buona fede degli inesperti, facendo loro credere che nello Stato italiano siensi ripresi gli arruolamenti per una nuova spedizione contro il territorio pontificio: ed infatti tutti i giorni incanti giovani si lasciano accalappiare da queste arti grossolane, e si presentano alle autorità di confine, domandando di essere arruolati fra i volontari garibaldini. Così si cerca nello Stato pontificio di raggiungere il doppio scopo di sbarazzarsi di elementi che in caso di agitazione potrebbero riuscire pericolosi, e di fare credere alla Francia che in Italia si vanno preparando armi ed armati per aggredire gli Stati del

papa. Noi raccomandiamo a tutti gli onesti patrioti ed emigrati che hanno relazioni ed influenze in quelle provincie ad operarsi efficacemente perchè questi raggiri e mene reazionarie siano fatte conoscere alla gioventù romana, la quale, cessando dall'emigrare, cesserà dal creare danni a sè stessa ed imbarazzi al Governo.

- L'infelice ex-sovrana del Messico, l'Imperatrice Carlotta, indirizzò recentemente a Pio IX una lettera assai commovente nella quale gli dipinge l' immensità della sua sventura, supplicandolo a voler pregare per l'anima dell' amatissimo defunto marito.

Onesta leitera, scritta per intiero e in pretto italiano dalla mano dell'Imperatrice, è listata a bruno, e lascia intravedere che lo stato di salute della principessa può dirsi perfettamente

FRANCIA - Scrive il corrispondente dell'Indépendance Belge che l'im-peratore si è traffennto a lungo il 18 corrente col nunzio del papa, e conferma la Convenzione che sarebbesi stipulata tra l'Italia e la Francia. colla quale la prima s' impegna a ri-spettare il potere temporale del Papa: la seconda a guarentire l'Italia contro ogni attacco o pericoli di smembra-mento, ciò che le concederabi di poter disarmare anco in caso di contiffi europei questa. A notizia si devono i forti rialzi uella Boesa di questi giorni.

- Sono avveguii disordini al teatro dell' Odéon Troviano oggi nella Patrio che una colonna di persone non troppo numerosa composta in parte di studenti uscendo dal tentro si voleva dirigere gridando alla riva destra tra-versando il Ponte Nuovo. Un cordone di sergents de ville che là si trovava non durò fatica a disperdere i tumultuanti, tre dei quali avendo opposta resistenza vonnero acrestati, e dovranno rispondere dell'imputazione di ribellione e di percosse agli agenti. temeva qualche altro subbuglio nello sere successive, ma l'apparato della di chiassi.

- Quattrocento sotto-ufficiali dell'armata francese sono stati promossi a sotto-luogotenenti e ad essi sarà affidata l'istruzione della guardia nazinaale mobile.

GERMANIA - Ecco come la Gazzetta della Germania del Nord del 18, spiega il congedo temporaneo del signor di Bismarck :

Il congedo ottenuto da S. Ec. il presidente del Consiglio, in seguito a sua domanda, da S. M. il Re, fu inter-pretato in modo strano da qualche giornale. Il sig. conte di Bismarck ò sofferente sino dal dicembre 1865, e non trovò da quell' epoca il tempo di dare le cure necessarie alla sua salute, essendo che importanti lavori interrompevano il riposo, di cui aveva tanto bisogno; tanto più che la prossima rianione del Parlamento doganale e del Reichstag dee recar seco nuovi lavori, ch'esigeranno, per essere sosteauti, un'attività straordinaria.

Ecco l'unico motivo del congedo che il sig, di Bismarck ottenno da S. il Re

Secondo le nostre informazioni, l'il-Instre nomo di Stato aveva l'intenzione di passaro qualche tempo alla campagna, ma la sua indisposizione attnale, unita all'indebolimento generale della sua salute, ha dovuto fare aggiornare per ora il viaggio propo-sto. D'altronde, certi affari di Stato, che debbono essere risoluti qui, rendevano utile la presenza del sig. di Bismarck, benchè esso non vi prenda parte direttamente. Noi ristabiliamo così la realta, perchè noi vediamo nei giornali una tendenza a supporre motivi straordinarii. I fatti che sono accaduti la scorsa settimana alla Camera dei deputati, sono di natura politica, ed avranno le loro conseguenze politiche; essi non determinarono la domanda di congedo del signor presidente del Consiglio, e non hanno nessuna relazione colla condizione della sua salute.

+>+>=>=

- La Libreria Gnocchi, Milane, ha pubblicato il fase. 7 Vol. II. del Museo Populare contenente:

F. DOBELLI. La Vista e gli Occhiali.
Il Regolo calculatore. -Cent. 15 il fasc. Il Vol. 1.º del Musco Popolare L. 150

pubblicato. Elegante volume di pagine-260 illustrato La Strenna del Musea Papalure pel

1868, Lire - 50 pubb.

L' Associazione al Vol. IL., L. 1 40. Con solo lire 3 si spedisce franco di porto tutti i tre articoli. Spedizione contro vaglia postale alla Libr. Gnocchi, Wilano.

# PERSON HEGTO DI ROMA A MICZODI VERO DI PERRARA

| Userneral                     | lount t          | regran         | single                           | ten    |  |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------|--|
| 21 FEBRUARO                   | tire o<br>astim, | Mezzodi        | Die 1 . Die 9<br>Judier, Juster, |        |  |
| Samuelto endo -<br>Esta of Co | 770 31           | mrs<br>170, 63 | 719. 59                          | + 7. 8 |  |
| triangle                      | 0 5 ,7           | 13,3           |                                  |        |  |
| pase sej en .                 | 6. 93            | 5.47           |                                  |        |  |
| a-shift vetarra               | 71, 8            | 38, 5          | 63. 5                            | 77 8   |  |
| disconsentatives of           | NNE              | X              | 50                               | 040    |  |
| (dudel 1 eo                   | Sereno           | q Ser,         | Section                          | ereno  |  |
|                               | n/A              | mil            | + i2 8                           |        |  |
|                               | **               | 1, 7           |                                  |        |  |
| Ir rend estruct               | 50               | ran            |                                  |        |  |
| 2000 , ,                      | 7                | 2              | 6.3                              |        |  |

# VARIETA

Uno seroccone. - Si legge nel-

l' Indépendance belge : Si rammenterà che parecchi anni or sono un preteso principo di Gon-zaga, il quale pubblicava tutti gli anni una protesta contro l'usurpazione del suo Ducato di Mantova per parte dell'Austria e conferiva decorazioni, è stato smascherato dalla polizia di Parizi e condannato dal Tribunale correzionale per iscroccherio. Ebbene, questo sedicente principe, il quale non è altro che un antico domestico che si è impadronito delle carte del suo padrone (un Polacco imparentato dal lato di donna cogli ultimi Gonzaga, famiglia spenta da cento anni). continua a Londra ed in Italia ad in-gannaro i credeuxoni, a dare le de-corazioni spente dei Quattro Imperatori, del Leone d'Hoistein, della Redenzione, ecc., e si trova molta gente che si lascia mistificare e chiama quello scroccone Altezza Serenissima. Il Diogene di Palermo annuncia che S. A. S. ha conferito al dottore Bandiera (della stessa città) il grado di cavaliere del nobile ordine della Redenzione

# Telegrafia Privata

Firenze 24. - New-York 13. - Fu presentata al Senato e rinviata al comitato giudiziario una proposta dichiarante che l'Alabana ha diritto di essere rappresentato immediatamente al Congresso poiche la sua costituzione è stata rattificata dalla maggioranza dei votanti. Il presidente creo un nuovo dipartimento orientale ed i laghi. Sherman fu neminato comandante di questo dipartimento. La legislatura del Tennessee adotto una

proposta in favore della candidatura di Grant alla presidenza.

Confermasi la fuga di Cabral da S. Do-

New York 22, - Il Comitato della

ricostituzione raccomandò la proposta per mettere Johnson in stato d'accusa. La Camera dei rappresentanti decise votare lunedi su tale proposta.

Johnson nomino Thomas a ministro della guerra. Stanton ricusò di codergli il nosto.

Oro 43 1th.

Parigi 24. - Il Giuri d'onore costi-tuitosi per l'affare del Deputato Kervegnen, dichiaro non esistere alcuna prova, ne presunzione che Gueroult ed Havia abne presunzione cue tuoroutt di llavia ab-biano ricevuto danaro dai governi [italiani e prussiano; e che Kervegnen ebbe torto di portare alla tribuna contro i proprii colleghi un' accusa senza provo. Una lettera di Galatz del 15 dice che

malgrado le asserzioni del governo rumeno gl' intrighi bulgari-serbi continuano nei principati.

S'introdussero a Bukarest 2500 fuedi e 10 casse di revolvers destinati per la Bulgaria.

# CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI

|                                                | 21    | 22     |
|------------------------------------------------|-------|--------|
| Rendita francese 3 010 italiana 5 010 in cont. | 69 50 | 69 45  |
| " italiana 5 010 in cont.                      | 46 15 | 46 15  |
| (Valori diversi)                               |       |        |
| Strade ferrate Lombar, Venete                  | 382   | 386    |
| Az. delle Strade ferr. Romane                  | 47    | 48     |
| Obbligazioni • • •                             | 94    | 92     |
| Strade ferr. Vittorio Emanuele                 | 37    | 37     |
| Obbligazioni ferr. meridionali                 | 110   |        |
| Londra, Consolidati inglesi .                  | 92 14 | 13 118 |

## BORSA DI FIRENZE

|               |  |   |  |   | 21 |  | 20 |         |       |
|---------------|--|---|--|---|----|--|----|---------|-------|
| Rendita ital. |  |   |  |   |    |  |    | 51 25 - | 53    |
| Oto           |  | - |  | ٠ |    |  | *  | 22 94   | 77 88 |

#### COLLEGIONE-MORETTI

DE

# NIIOVI GODICI DEL REGNO D'ITALIA

É in vendita la 3º edizione DEL

COMMENTATO AD USO DEL POPOLO DAGLI AVVOCATI

CLEMENTE MEZZOGORI E GIUSEPPE ODDI

2 volomi di 550 pag. per sole L. 4,

2 votom di 550 pag, per sue L. 4, franco di posta. I due primi volumi pubblicati di quest'au-reo lavoro abbracciono il 1. e 2. libro, cioè dall' art. 1. al 700. — L' edizione è ridotta alla massima economia lipografica, stampata ana massinia economa iliogranica, stampata con nuovi e nitidi caralteri, forma la sca-bile. — Stante la sua utilità, tale opera si leco-manda da per sà al Padri di famiglia, Tutori, Proprietari, Commerciati, Operaj, ecc. insomma a tutti coloro che conjunto e vitare ittigi. — Ogni articolo del Codico e commentalo in lingua cost facile cu sitasi incosì popolare da farsi capire da qualsiasi incost popolare da farsi capire da qualsiasi in-ciligenza: e di prova del favorerole acco-gimento, in pochi mesi vennero essurile due edizioni. Coloro che desiderano fame acquisto si rivolgano all'Editore Biagto Bioretti in Torino, oppure all'Amministra-zione di questo Giornate.

# LA SESTA ESTRAZIONE

DELL! ULTIMO

# PRESTITO DI MILANO

AVRÀ LEOGO IL

16 MARZO 1868

Premii da Lire 100,000 - 50,000 - 30,000 - 10,000

5,000 - 1,000 - 500 - 100 - 50

Obbligazioni Originali a Lire 10

Si vendono presso il Sindacato del Prestito, via Cavour, N. 9, piano terreno, Firenze, in Ferrara, presso i Sigg. P. CAVA-LIERI e Comp.

PASTIGLIE DIGESTIVE DI BURIN DU BUISSON LAUREATO DALL' ACCADEMIA DI MEDICINA DI PARIGI.

Questo eccelente medicinale è prescritto dal più DEURIN DI BUISSON rinomati medici di Parigi per tutti i disturbi delle funcioni digestive dello stomaco e degli intestini, come gastrati, gastralgie, digestione

difficile e dolorosa, le eruttazioni ed il gonfiamento dello stomaco e degli intestini, i vomiti dopo il pranzo, la mancanza di appetito ed il dimagramento, l'ilterizia e le malattie del fegato e dei reni. DEPOSITABL: In Ferrara, Farmacia Navarra - Bologna, signor Enrico Zarri.

# CASSA DI RISPARMIO

Operazione vantaggiosissima per tutti sul Prestito Nazionale 1866 con Estrazione 15 Marzo e 15 Settembre.

Pictro Oliani di Padova cede Biglietti Interinali di detto Prestito da pagarsi in Rate trimestrali di L. 4, L. 5 e L. 10 cadauno a piacere fino al compimento di L. 100 valore di una Obbligazione partecipando anche durante i Versamenti a tutte le Estrazioni con Vincite da L. 100,000, 50,000, 5,000, 1,000 etc. Come descritto nel programma puossi guadagnare qualunque grazia anche se fatto un solo Versamento senza pagare altre somme. Oltre a ciù cede anche Promesse per la sola ginocala 15 Marzo p. v. per sole L. 1, 50 cadauna,

1-0-3

#### FIERA DI GIANDUJA IN TORINO

Vendita di Beneficenza per i Feriti Leggiamo con compiacenza nel N. 42 della Guzzetta del Popolo di Torino che li qui indicati nostri concittadini

Gattelli dott. Giovanni

Puricelli Tomaso Bresciani dett. Luigi ed I Fratelli Sani.

sono stati nominati Collettori per Ferrara, onde raccogliere le offerte, sia in danaro che in oggetti, quali poscia saranno inviate a Torino alla Commissaranno inviate a rorino ana Commis-sione Contrale presieduta dall'on. dott. TIMOTEO RIBOLI per essere vendute a beneficio dei nostri Fratelli feriti combattendo per l'Unità d'Italia.

Nel renderne avvisati quanti sen-tono amore al Paese, facciamo voti a che la sullodata Commissione possa ottenere larga messe e mantenere , come sempre, onorato ed alto l'onore della nostra Ferrara.

Le offerte si ricevono al Negozio Puri-celli dirimpetto al Castello.

# DIRECTONE DIVISIONALE

DELLA CASSA GENERALE DELLE ASSICURAZIONI Agricole e contro l' Incendio

Cessato avendo li signori Ettore Liprandi e Comp. di rappresentare per la Provincia di Ferrara l'infrascritta Compagnia notificasi per ogni effetto legale che dal giorno d' oggi venne nominato in sua vece nella qualità di Sotto - Direttore il sig. Francesco Nob. De Rubeis al quale soltanto dovrà rivolgersi chiunque colla detta Compagnia potesse averne interesse.

Ferrara 12 Febbraio 1868.

Il Direttore Divisionale VINCENZO VISSA

L' Ufficio della Sotto - Direzione è situato in Via Borgo Leoni Palazzo Crispi N. 405 al primo piano.